

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.1.7. Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.1.7.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.1.7.







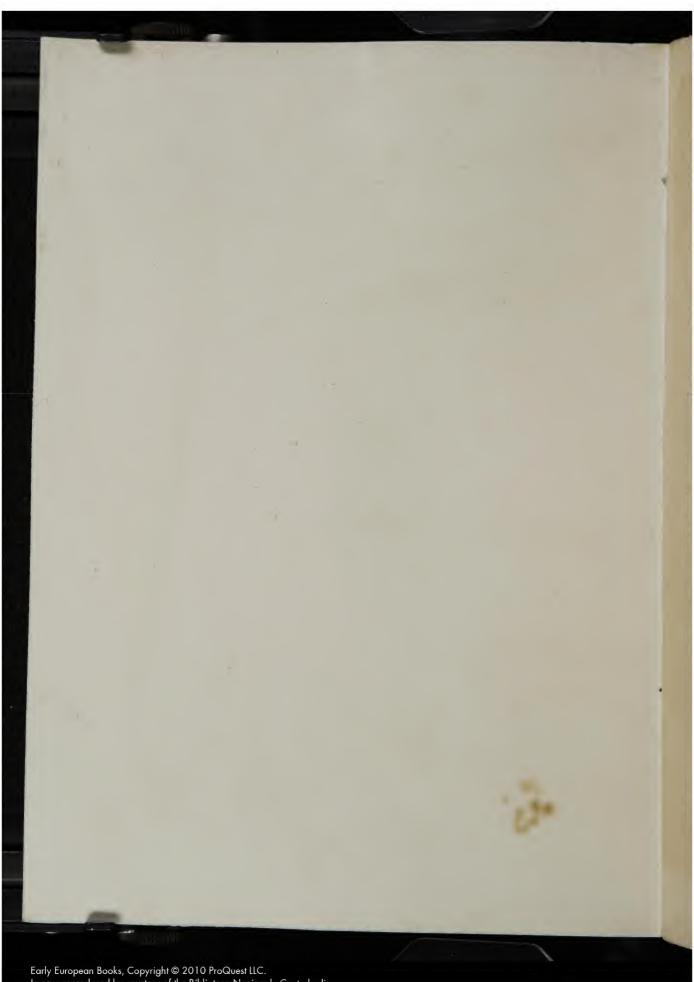

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.1.7.

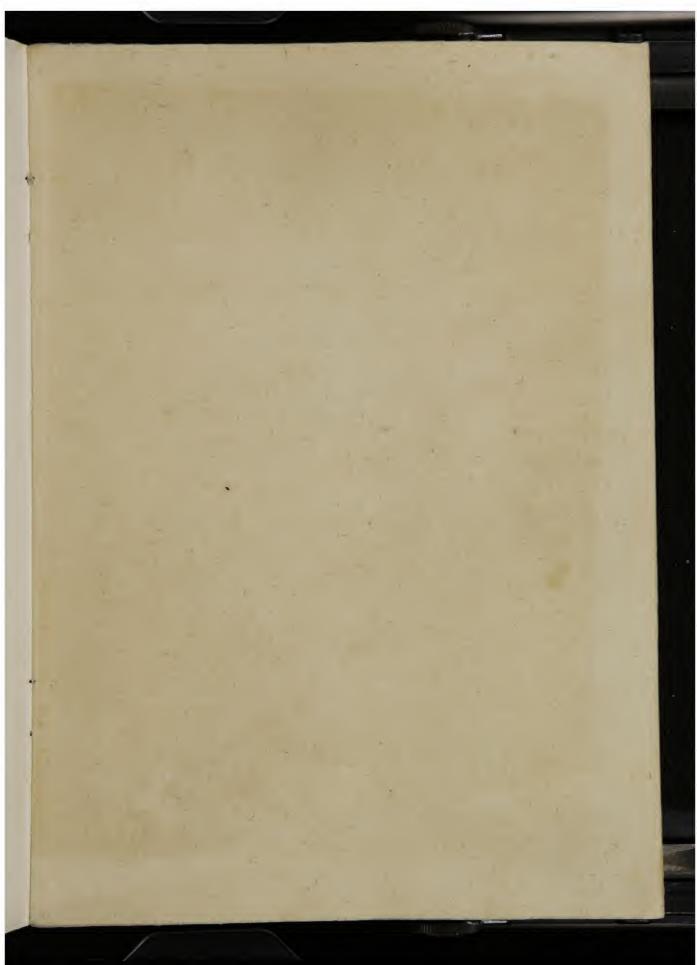

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.1.7.





## NTERLOCUTORI:

Due Putti.

Coro di tre Angioli, che cantano.

Vn'Angiolo da se parla.

DIO.

L'Anima.

Demonio.

La Memoria.

L'Intelletto.

La Volonta.

Compagni del Demonio.

L'Odio.

La Fede.

S. Giouan Grisostomo.

L'Infedelta.

La Speranza.

La Disperatione.

La Carità.

San Paolo.

La Sensualità.

La Ragione.

La Prudenza:

La Temperanza

La Fortezza.

La Giustitia.

La Misericordia

La Pouerta.

La Patienza.

L'Vmilta.

S. Michele.

8332

Non

## DVE FANCIVILLI ESCON FUORI, ET IL PRIMO DICE



ARO compagno mio, douc seitu inuiato. Secondo.

E io son'aspettato, però lasciam'ir presto, sono stato richiesto,

e non posso badare Primo.

O dou'hai tu andare, potrei venir'anch'io, perche ho gran disio saper quel che s'ha a fare. Secondo.

Nontel posso narrare, però ch'io l'ho in segreto, ch'io non menassi meco Deh nonti fia molesto mi su detto, persona. Primo.

La non è scufa buona questa che tu mi fai, perche come tusai da te sò maggior cola. Secondo.

Non mi saria noiosa questa cosa narrarri, imperò che di farti piacere ho desiderio, rimanti in pace addio. Primo.

Di gratia Fratel mio non andar via fi ratto, piacciati questo fatto per cortelia narrarmi. Secondo.

Questo tanto pregarmis fa si ch'io son costretto acciò ch'abbia diletto. maniscstarti il tutto,

e ne cauerai frutto, quando che l'harai incefo. Primo,

Del parlar ch'io ho speso, niente me ne pento, dammi quello contento, comincial'vn po'a dire. Secondo.

Orsu stammi àvdire. si ta oggi vna testa, che fia bella, & honesta, & ouui andar'anch'io, però compagno mio lasciam'andar via presto. Primo.

dirmi di quel che tratti. Secondo.

Tel dirò, ma con patti, che meco tumon venga, acciò non m'internenga ch'io stessifuor serrato Primo; Million Williams

Non credo ch'il tuo lato Orlandin ti fia tolto, de la como tu sei kimato molto là nella compagnia. Secondo.

Si perla fede mia, and any little and tu non l'intendi beneg perche spesso interviene. ch'io non vi son per nulla. Primo.

> Tu mett'il tempo in burla, oramai facciam fine. Secondo.

Orfu tu hai ragione, hor tel comincio à dire.

In prima s'ha à sentire vna voce dal Cielo piena d'amor, e zelo dell'alto, e sommo Dio, il qual con gran desio vuol l'Anima saluare, tu'l sentirai chiamare vn'Angelo, e mandarlo, e suo Custode sarlo contr'il Demon feroce. vscirà fuor con voce, d'ogni perfertione, d'ogni perfertione, che ri farà flordire, main manife e doppo il suo partire, senz'alcuna dimora, l'Anima vícirà fuora col suo Custode allate. e dipoi che parlato hara con lei alquanto, de la fatto che hara partenza si partira, gintanto, hop ib imila la lascia à tre Potentie posse e chele sue sententie quel ben che non vien mene adempia con effetto, massim'all'Intelletto, Tu m'hai contento à pieno il qual'è come vn fiume, si office à hauermelo narrato, ch'ella con vero lume acciò che sempre sia vnita col Signore io harò patienza, ilqual con grand'amore pur ch' io habbi licenza non resta di adornare quest'Alma, e vuol mandare quelt'altretec virtie

Fede Speranza, e Carità acciò quando sarà, dal nimico tentata, possi esfere aiutata da quell'immantinente. pur ch'ella sia feruente in ogni aunersità, dipoi fuora vscirà le Virtù Cardinali, che l'habbin'adornare Poi per conclusione Per farla al Ciel salire, and addition tu vedrai fuor vicire la santa Pouerra, con la santa Vmilta vedrai la Patienza se exemple and a se-q quest'Alma in Ciel farra, o journ frien dou'ella truira Primo.

ma io vo' ben vn lato strate or ownie d'entrar dentro alla porta. Secondo.

il nostro buon Giest Orsu partianci acciòche siamo à hotea. Ora si partono.

OTHER VILLE

DIE DIVING SAUDIO A DON'T IN HOUSE ! PAC

Ja cl

att ha the are the a raids

Lei noted

NUMBER CORNEGS STORES

Condemn hat raily to be

Ora viene l'Angelo custode dell'Anima, accompagnato con tre altri Angeli, e cantano questi

NOL fram quidal Ciel mandati 115 . a muitarui al gran conuito on litera disGIESNubene infinito, akil che nuouamente vuol fare! soin !! Voi nom vibance à cibare La mission dinesmircibo terreno, hace blios madiquel, che nonvien meno, i p

chie la Manna preciola. Egi ha prelo nuova tpofagio and and e fa l'apparecchio grande, and alla tal che vi darà viuande, che, voi farcte fatiati, il ma ni da usel 3

g

17

1 2

A

11

Padri miei non indugiate, ognun muti la sua vesta, and costo on che fia degna atanta fella, and the chevoi non fiate ingannati, als and same de la constancia del la constancia de la constancia de la constancia de la constancia

Oraviene l'Angelo che annuntia, at high in the are dice, and a the solid

1

PACE, falute, e gandio, con diletto per riempir d'amore il vostro petto, Io son discesso dat celeste Coro, " of the per illustrarui, e darui intelligentia, mandaro dal superno Conciltoro. Io che per gratia assisto a l'alta Essentia

Percent ova and and and

ne mai mi parro da quei dolci lidi, son qui venuto alla vostra presentia. Acciò voltre alme dolcemente inuiti a contemplar la Céleste Magione, & a mirar come virtù s'imiti.

Con gran duelloib Senfo, cla Ragione voi qui combatter vedrete senz'arme. ocon vininterna, e dura contentione Però flarete ami intente, e fermet 1:1 confiderando che vostra natura la per se stessa sia nuda, e solutinerme

Mostorà pierà di questa sua farcura : 119 il grande Dioperche glièratto aniore wir vn fommo nunzio madaralla fua cura. E per ancortarli maggiorfadore, 1979 fa venir qui dalla Suprema altezza

legran Virtilicolme d'ogni spléndore Che mostrando glivanno con dolcezza, quel che sia il vitio, e qual'ela vitrin; en el intrattengon con gran gentilezza: Ondella si risolue, e non vuot più seguire il mondo falso, e traditore,

malanguendo d'amar cerca Gresva Essendo dunque giunta all'estim'ore, spira quest'alma, e in Cielo è collocata per fruire in eterna il fua Signore, io porto à voi da quel magno reforo, O felice Alma quanto fei beatagino a che l'Intelletto human no può capire

> la gloria che à quella è preparata. Però in silentio starere à vidire, de la la la ch'il Cielo hors'aprira, e co gravoce. parlerail vero Dio che mori in croce.

encionate sixth a spreigner man

Dra church vir Angelo.

ie i pentra del mostricre, A Street Ante, into the Commedia Spir dell'Animal and min to the Spiral Commedia

in middo alla mis politicas esta o lo landa la concentrata in micaro,

El Bount I Amonta d'yn grand amore, ilqual erste pli la, quen'e che curua ionea manin un que un morrendo e en lu exemmaliaro. a crass clibal ma, han n ANS P SERVED WOOD LINE DEED

## (EAD) (EAS) (EAD) (EAD) (EAD) (EAD) (EAD) (EAD) (EAD) (EAD) रिस्के अर्टिक के दिक के दि के दिक के दि के

## Incomincia La Commedia Spirituale Dell'Anima.

one Vn'Angelo annunzia, e dice.

A LAVDE, gloria, trionfo, & honore dell'immortale, immenso somo Dio, il qual conceda à me tanto valore, ch'io possa dir con ardente disso quanto sia stato suo infinito amore, e com'è verso voi clemente, e pio, or state attenti à questa nuoua Istoria e tenetela ognihor nella memoria. Cisscuno ha qui da potersi cibare, s riconoscendo in se questo misterio, però vi prego vi piaccia ascoltare convn'ardente, e pronto defiderio Inpro la gratia à ciaschedun vuoi dare acció peruenga al fuo felice impero & hauerl'alma di virtù fornita, onde sia poi nel Cielo alta, e gradita.

Dio rifguarda l'Anima, e dice. Quand'io risguardo quella creatura, ch'all'Imagine mia io ho formata, e ch'io la veggo immaculata, e pura Io benedico te Angel diletto, s starmi dauati, assai m'è accetta e grata ma l'ha bisogno d'vna buona cura, la quale a custodirla sia parata, e perche ha in sel'Imagine di Dio, vo'che la guardi vn' Angel santo, e pio.

Ora chiama vn' Angelo.

O Angel santo, immaculato, e degno, e io la riceuerò con grand'amore. che sempre assisti alla presenza mia, io intédo alla mia plasma dar'vn segno. Io son da Dro per guida à te mandato; d'vn grand'amore, ilqual grato gli sia, quest'è che côtua forza, e alto ingegno Il mio Signore, e tu sia ringratiato. se guardi, e custodisca tuttauia.

ch'io no voi che'i serpente mai la pigli con suoi infocati, & arrotati artigli.

L'Angelo inginocchiandoff dice. Infinita bontà, Iddio immenso, eccomi ad obedirti appatecebiato, coliderando il grad'amore immenso qual'è in te, io rimango ammirato, o Signor mio, e quanto più ripento tanto più mi par grande, esmisurato e le ti piace ch'io sia suo Cultode, larogli in ogni luogo sempre prode. E ben ch'io pigli quest'obedientia, dinanzi à te starò sempre presente, al che à contéplar la tua diuina effentia m'infiamma tutto d'vn'amor' ardente laudata sia la tua somina clementia, benigno redentor dolce, e clemente la tua beneditrion prego mi dia ch'io vada à fare all' Alma compagnia. Il Signore benedicendo l'Angelo,

mel'Anima dice e benedico quella Creatura, ch'io t'ho comesso rguardia co afferto per tutto il tempo che sua vita dura, se per tragilità fa alcun difetto, mininon si disperi, e non habb: paura, che se si pentirà del suo errore,

Ho

Partefil'Angelo, evà all'Anima. Risponde l'Anima.

Ora il Nimico, vedendo che Dio

manda l'Angelo all'Anima, dice dale contr's Dio.

Io vorrei rouinare il firmamento e tuttoquanto il mondo subissare, che quad'io mi riguardo fuor'e drento nessuno à me si poreu'agguaggliare, Sposa di Giesv Cristo, à te fauello, di quel ch'io dissi niente mi pento, e non mi voglio mai humiliare, s'io poneuo la fedia all'Aquilone familiaro con Dio al paragone. Io miliento scoppiar d'irage didegno

lice.

10,

enfo

to,

nia

1410

ode.

e 1

ati2

dente

112,

ente

igni2

iclo,

effecto

112

110

idato,

e stò qui propio com'vn'intabbiato
che si vil cosa l'abbia à fruit gn del qual'io mi di cuo esser ch'à riuscir no gl'habbi il suo disegno, Io misento d'Iddiosi mnamorata, in ogni modo m'ho deliberato, io so che glidaro tanta battaglia, che cadrà come fusse vn fil di paglia,

L'Angelo esortandol'Anima dice. Alma tu sei da Dio fatta si degna, e polla fopr'ogn'altra creatura, haintela Trinira fatta fua infegua e vuol che con l'Angelica natura cogiunta sia, peròti sforza, e ingegna, Io son di telaseconda potenza, di portarglivn'amor fopra misura, e doppo Dio persuo santo precetto ama il prossimo tuo con gran diletto. La mia quietestà nel Verbo Eterno,

Rispondel'Anima. Hor dirizza per me la dritta via, Custode mio benigno, e gratioso, che qualche volta la cecità mia fà, che buono mi par quel ch'è vitioso, & io non intendo ciò che sia. son presa dal velen ch'è drento ascoso credo lodare Dio, & io l'offendo, e fò così perche più non intendo.

La Memoria dice all'Anima. Io rappresento il Padre onnipotente, pero Memoria il mio nome s'appella che da Dio fui creata instantemente

🏄 e data all'Alma per farla più bella, l'vifitio mio è ditenere a mente ciò che fu mai, e ricordarlo à quella per questo porto i mano vn vaso d'odoue consiste ogni divintesoro. (ro deh lascia andare ogni cosa terrena accostati à quel Santo Emanuello, lana i suoi pie con Maria Maddaler porta il suaue vinguento nel vaselo, come se la diletta à quella Com, se ha congiunta à que Verbo le uno, tu sarai sempre come vin Chambino.

L'Anima risponde. che giorno, e notte io vorrei laudare fua infinita Bonta, che m'ha creata per suapierà, lenza mio operare, dami gratia Signor ch'io no sia ingrata acciòche sempremaiti polla amare, lieua da me quel che à te no è accetto e fammi gratia in tuo Diuin cospetto.

Ora l'Intelletto dice all'Anima. e il nome mio è detto Intelligentia, Segue.

e quiui sempre debbe esser sariaro, però che in quell'efilio non discerno com'io farò in quel regno beato, allora io sarò satia in sempiterno, e quiui il mio obietto harò trouato fermandomi in quel raggio rilucente, che senza quello inquiera è la mente. Lieuari sopra te tutta infernore, e guarda vn po del ciel l'alc'ornameto lo vedrai circondato di spiendore, poi péla anima mia quel che v'è dréto lascia vn postar le cose esteriore, se puoi hauer di quello intendimento,

per questo i Sanțituțti innamorati, il modo disprezzorno, pope, e stari. Risponde l'Anima. Desidero d'andar per la lor via, & accostarmi à Cristo speme mia, (za, perpoter contemplar la sua bellezza ma questo corpo mi da ricadia. e in giù mi tiraper la fua granezza ma tu Intelletto, che sei com'yn fiume porgimi qualche volta vn po' difume. L'Intelletto risponde. Iddio m'ha messo in te per illustrarti, A tes'an men sol del berare e di te darti vera cognitione e co luoi raggi vuole illuminarti, che tu relista ad ogni tentatione, non-voler mai di nulla consolarti, gloriati sol nella Croce di Cristo. così farai del Paradiso acquisto. Segue. Segue. Tu lei ripiena d'ogni intelligentia,

hor'odi vn po'quella terza potentia. La Volontà da se dice.

Io son la Volonta, che ho a fruire quel ben ch'ha dichiarato l'Intelletto e in quel fermando tutto'l mio desire perche creata sono a quest'effetto d'amare Dio, e con lui m'ho à vnire facendo la sua voglia con diletto, e perche l'occhio corporal non vede, credendo ho da seguir con pura fede.

Et voltandosi all'Intelletto dice. Tu hai quest'alma tanto illuminara, che beneil nome tuo ti si conviene, perche tu intédi, Iddio che l'ha creata dou'ognidono, & ogni gratia viene.

L'Anima dice all'Intellerto. Io sarò sempre al Signore obligata mio Creatore, e dator d'ogni bone,

gual col fanto Ramelinio m'ha lauata dal primo error, ettra fuoi mumerata.

10

D:

0

ECC

Gu

Rispondel'Intellecto. Contempla vn po' quelli Angelici Cori ch'in questo modo par piena d'asprez- quanto son dal Signor ben'ordinati di grad'ingrado jui l'anno i maggiori quanto pin sono in sù più sonbeati sono infiammatid'ardentivapori, aceostandosia Dio, che gl'ha creati, contempla ancora i troni, e'Scrafini e tutti glialtri spiriti dinini.

> Et voltandosialle Volonti dice. di tarquel che t'è mostro sedelmente. d'vifitio tuo è sempremai d'amare & vnirti con Dio perfettamente.

Risponde la Volonta all'Intelletto se non di qualche affanno, ò passione, Nella qua spera m'ho sempre a guardare benchelamostriva po con pura mête, quand'io sarò nella gloria beata, saila ciascuna cosa mi fia dichiarata.

L'Anima orando dice: Blancal Ringratiato sia tu Sommo Moharca, di tanta tua pietà, e cortefia, muino condotta m'hai come Noe nell'Arca acciò ch'io segua la tua santavia, conduci al porto la mia debil barcas la qual và titubando turtania, essendo posta in un martempestoso. porgimi aiuto Signor mio pietofo.

L'Angelo porta l'Orazione à Dio, edice. Ecco l'Incenso dell'Oration santa,

mandata à te dall'Alma pellegrina, che di salire à te ha vogliatanta, per contemplar la tua Bonta dinina falla Signore vna Geleste pianta, perche con humiltà moleo s'inchina riceui lei con la picciola offerta, e mostragli del Ciel la strada aperta.

Rilpon.

Io mi diletto molto vedenque'la stan " ch'io ho redento infu la Santa Croce. L'Angelo rilponde. Dagli Signore vn'ardente stammella, che la duenda dal Dragon feroce: tu sai che l'è nel corpo incarcerata, e non può a te lenza te esser grata. Dio chiama le Virtù Teologiche. O Virtù Teologiche gratiole, e con l'opere vostre alte, e samose, adornatela tutta fuori, e drento, voi siate comegemme pretiole, e lei il vostro voler sarà contento, andare con la mia benedittione, e date a quella ogni consolatione. Rispondono le Virruinsieme. Ecco l'ancille tue, che gran piacere hanno di sempre tare il tuo volere. Mencre che le Virti vanno all'Anima, accorgendofi il Demonio di

Javata

itata.

Corr

1211

gion

att,

ati,

hin

æ.

ente

177 elletto

date

mete

M.

45

Area

10

CL,

000

Me.

2 1

in#

1112

DOE.

quello, dice a fuoi compagnia Guardate qua la Dinina Giuftitia quanto l'esalta yn poco di letame, M egli ha'dato di se tanta douitia, e par ch'altro no cerchi ò sépre brame evuol ch'vn dell'Angelica militia habbi à guardar questa morta di fame cini Croce nella destra manon e nella peccai sol vna volta, e non sui degno mai più tornare à quel celeste regno!

Segue. La mi pare vna cola si stupenda, che di pensarlo io non posso finire, e ta suo sforzo ch'ella non s'offenda, io penso che non gl'habbità riuscire, ognun di voi la sua malitia prenda; e metteteui in punto a obbedire ciascun la tentera di qualche vitio, così verrà nell'eterno supplitio,

Risponde Dio. Stria su qualcun di voi che sia più atto in ogni operation peruerlo, e rio, ch'io vo' con elso lui rar questo patto e chi la vince dargli il luogo mio, stà sù Albricca fedel mio và ratto à contrafarti con molto disio, fuia la mente, e tienla vagabonda, c tanto fa che tu gliene confonda. Venite tutti a farini compagnia, ch'io sò che la farò presto cadere, vo' ch'all'Alma facciate vn'ornameto, contro alla Fede vengal'Eresia, e dica cosa che gli dia piacere, e la disperation si metta in viagoni in la faceudo ognisuo sforzo, e suo potere, chiamate.l'Odio nostro capitano; & ad yn tratto tuttil'allaltiamo. L'Odio dice.

> Io vo'piechiare al cuore il primo tratto. come lui m'apre tutto l'regno è mio subito ch'io son drento fò vn parto, la prima cosa discacciarne Dios perla la gratia l'huomo è come matto dandosi ad ogni error peruerso, erio gli mostrerò che l'estara ingiuriata e come la non s'è mai vendicaea.

Ora giungono le Virtù all'Anima. ornate in quello modo. La Fede e veltita di color celeste, con vna finistra vn Calice suui la Patena. La Speranza è vellita di serde con gliocchi fissi al Cielo, e le mani giunte. La Carità è vestita di rosso, con vn Fanciullino per mano, Ela Speranza dice.

Noi siam mandate à te dal fomino Duce . Anima bella peridarti contotto, 110 Dio abuon fin per sua piera conduce. chi non brama seguire il camin tortos e caminando doppo quella fuce, ità

Commedia spir, dell'Anima.

diquello interno lume che gliè porto delle virtù cioè, Fede, e Speranza, Carità, che tutte l'altre auanza. Ora dice la Fede. Lo son dell'edifitio il sondamento, che do principio al bel viuer cristiano, siachi si vuole, s'affatica in vano, fecemi Dzo dell'Alma vestimento, & grdinò col suo parlare humano, che quel ch'à Fede, e fussi battezzato morendo andassi nel regno beato. Qui non bisogna hauer Filosofia, o non giouano i libri de'Pocti, che senza Fedelgliè gittato via, gli amator della Fede stanno quieti, no distinguendo alcun de suoi fegreti, anache sientre persone in vn'esfentia 10 Il tengo fermo per certa credentia. Quanto la santa Fede à Dio sia accetta o lo dice San Giouanni Boccadoro, là nella Quinquagesima ou'ei detta un bel sermon pien di diuin tesoro. San Giouan Grisoftomo, esce fuora e dice. Dico la Fede esser Virtù persetta, che ha ripien tutto il Celeste coro. accompagnando i Santi nel martirio, che gl'ha fatti salire al Cielo empirio. Come l'ha dato à tutto'l mondo odore, Il parlar tuo è molto audace, e forte, leggete là nel vecchio testamento di quel gran Patriarca, che'l Signore chiamò dal Cielo per farlo contento eglicra vecchio, e quasi all'vltim'ore r e Droli diffe, Abraam stammi attento che del suo seme io tivo dare erede,

e ben che di te nasca vnico, e solo, del seme suo farà restaurato ail mondo tutto, e fia si grande stuolo, che non potrà mai ester numerato, eccederà le Stelle in infinito. e del gran Mare l'arena del Lito. quel che no ha la Fede à compimero Credette Abra ciò che Dio gl'hauea detcosì glifa reputato à giultitia, (to che chi hauerà Fede drento al petto non può sentir che cosa sia malitia. seguito la promessa con effetto, che generò al suo cuor molta letitia hebbe il figlinol si come Dio gli disse e fù adempiuto ciò che gli promisse, Partesi San Giouanni, e la Fede dice all'Anima.

io confesso vno Dio conmente pura Io credo quel che non si può vedere, perche il Signore ha così ordinato, & io che d'obbedirlo ho gran piacere, vo'che in me il nome suo sia honorato inchi sara quel, che ardisca di volere cercar ragion di quel che tà il Prelato. tanto più io che son virtù sublima, à obedire à Dio sarò la prima. Ma con la Fede bisogna operare,

Lall

creder non basta à volersi saluare. L'Infedeltà parla alla Fede. Tu gl'hai recato il Testamento vecchio, e parti che la stia com'vno specchio.

Segue. e qui non è nessun che contradica, hor'odi vn po' le mie parole scorte, ben ch'io paia fanciulla, sono antica, & ha voluto la mia buona sorte, douunche io vò, io non duri fatica, à dirti il vero a parlar bene honelto e'vien da leuità chi crede prelto.

Tu ne se' ita quasi che per terra, e puossi dir che la Fede è mancata.

5086ci prese lo scudo della Fede. Seguiro Dro, Tu harai vn figliuolo,

che Isac il nome suo sarà chiamato.

huomini grandi, e dotti ti san guerra chi c'esaitò hor c'ha perseguitata, certoin so ben che'l tuo libro no etra, perch'io son da piu gete ammaeltrata va nel Leuante, e in tutto l'Occidente, e guarda di noi due chi ha più gente.

nolog

2 det.

(10

tto

114

titia

disse

ille,

de

C

10,

112CCTE

porato

relato,

ore

11,

C.

chio,

chio.

1.4

12,

110,

(11.2)

(4,

to

Rilponde la Fede. A quella vna risposta ti vo' dare, Non pensar già ch'vn ben si previoso V ch'andar per la via larga à molti piace, e non la vo' con ragion disputare, perche la maggior parte n'è capace ma innazi à dio ognun s'ha rassegnare & allor fi vedrà chi è verace tufei di quelle che Giouanni scrisse tance gran cose nell'Apocalisse.

L'Anima attediata da se dice. Quest'è vpa battaglia molto atroce.

Risponde la Eede. HOY WALL La sen'andracol segno della Croce.

Orada Speranza dice all'Anuna. Spera la tua salute Anima mia; nel langue di Gresy bene infinito, eglietua Vira, Verica, e. Via

quel cheti chiama al suo degno couiò che dolcezza, ò che gra melodia (to haraquel cuor che fia con Dio vnico, Se gl'hannon Santi tanto sopportato folice hachi in quello estremo punto per desiderio dilvedere Dio, si trouerà con Dio esser congiunto.

Seguer TEAR COMME Leua fu gliocchi alla Città Inperna, V c ch'ètabricata senza ingegno humano, el'ha creara il Re di Vita eterna, nó la vuol dar'al Turco, nè al Pagano, ma à quel che la ragion regge, e gouer e viue come vero buon Cristiano, (na Oh si'potessi anch'io gustare vn poco . Pha a possedere, così vuole Irono, benigno Redentor, clemente, apio.

Bisognerebbe con lettere d'oro

scriver del Sommo Dio la gran pierà,

che da noi non richiede alcun tesoro ma sol d'effere amato in Carità, vuolci monare al Dinin Concistoro. ou'è la Santa, e Vera Trinita, ò stolci, ciechi, e matti che noi siamo che stiam qui morti, e non cen'adneg-

Risponde la Speranza. (giamo. si poss'hauer per mangiare, à dormire, che'l Verbo eterno mai hebbe ripofo e nel suo regno doucuasalire, quanto fu il viuer suo aspro, e penoso, elula Groce elesse di morire, par colosse hor pensaben se ru vuoi il regno suo. che conuerrà chetu gli dia del tuo.

Rispondel'Anima. E questo è doue la forza mi manea, ch'io mi porto vn'amore sinisurato, com'io digiuno vn di, io fon si bianca che par ch'io esca allora dibucato; io starei à dormir sopra vna banca, 38 el corpo vuole virlettos primacciato che come si fà forza glièvii fogno.

La Speranza risponde: 12013 e forza ni'è di darle il fuo bisogno? . com'eglistà nel suo Regno beato; che sempremai raccende il lor disio, odi Agostin, che su ranto infiammato quando diceua orando, Signor mio, questo mio cuor non si può consolare, tu solo sei quel che lo puoi quietare.

L'Anima dice alla Speranza. di quel divino amor ch'hunno i Beati, . La Disperatione dice all'Anima, Risponde l'Anima alla Speranza. Io ho paur che tu non vadi al fuoco a starti nell' Inferno co i dannati, pensa che la giusticia harà il tito loco

tu hai fatto affai ben de peccati, oh tu dirai, io non vo' disperarmi, perche Dio è parato à perdonarmi. Rispondel'Anima. Si ch'io lo dico, e anzi ne son certa, espero di trouar la porta aperta. La Disperatione con scherno. Vanne via ratta che san Piert'aspetta Come di tal virtù l'Appostol santo ig A Risponde l'Anima. E tu va via bestiaccia maladetta. Ora si parte la Disperatione, Clome la Carità dice. To son quella virtù che mosse il Padre a mandarl'vnigenito Figlinolo ad habitar con la Vergine Madre, la qual lo concepette vnico, e solo, assiste in Ciel cra l'Angeliche squadre e son discesa à te quasi in vn volo, e ql ch'in me perman, perman'in Dio ripien di fedemansueto, e pioci sin Se tu-saraj de Carità vestita, 200 210 melluna cola ri farà molesta, que la quel che sia necessario alla tuavita. si basterà, e poi con gioia, e festa cercherai Dio, e sua Bonra infinita. e questa è cosa molto manifesta, che l'Almache d'Iddio spesso lripensa La Carità m'ha presoji passi inhanzit vorrebbe sempre stare alla sua mensa. Ora dice San Paolo alla Carirà. O santa Carità, sermati alquanto, & io dirò le tue virtù mirande. che ha gustare tue dolce viuande, perche il ruo nome per tutto si spande di ricordarl'ingiuria molto asturo, quel chevuol ber alla tua viua fonte è di necessità che abbassi il fronte. La Carita non debbe venir meno, or of benche sien le virrù potente, e forte,

quell'altre due timangono alle porte la vede Dio con volto iui sereno, e principal nella Celeste Corte, la Fede, ela Speranza reston fuora, e lei come maggior dentro dimoras San Paolo si parte, e la Carità 1-600011122

n'habbi parlato l'hai a pieno vdito, fatti sorella di quell'uno amanto, che sia sol di fin'oro ben tornito, 51 accioche i scruidor venendo intante per inuitarci à quel Real conuito, 3 tu sia vestiraje molto bene ornataj: che dalle nozze tumon sia cacciatas

soul of Segueboles ardian'd Solo vna cosa tivo ricordare, perch'io ti porto grand'affettione. non ti voler di nulla vendicare, se vuoi quella celeste mantione, pe'tuoi nimici vogli sempte orare 1398 con puro cuore, egran dilettiones perdonala chi c'offende Volentiera inon andar dietro à rutt'i trioi ponsieri 1 L'Odio dice da se contro alta o 6

lov

Deh

GH

00

and quel cute elle sait. Carità District y unite, mi marauiglio ch'io non cel'awanzil Giunto all'Anima dice.

Volgiti in qua, e porgimi l'orecchio. e no guardar ch'io fia canuto, e vechio la tua dolcezza ha pasciut'ogni Santo Guardami va po'si son vinbel veochlardo e per antichira tutto canuro, ma dir q' ch'io vorrei già nó mi vato, nell'operar son giouane, e gagliardo e nel discorrer non son pigro, ò cardo conosco sutte le personeal fiuto, subico che tu pigli qualche sdegno, in vn momento vi fo fu dilegno. La Carità t'eloria à perdonare,

pur quelta assitte nel paterno seno;

& iotidico non lo volerfare. Segue. Segue. Il perdonarvien da poltroneria; e d'animo ch'è pien di debolezza, à chi t'ingiuria, ò dice villania, quando che tusopporti elvis'auuezza mi trouo in corre di qualche Signore. rendigli il câbio à ognun sia chi si sia, mettiglial collo vna groffa cauezza non lasciar mai la védetta a chi rella, & à chi tosse dagli su la testa. Rispondel'Anima. Lieuamiti dinanzi Odio peruerso, vanne in mal'hora tu, e' tuoi seguaci, a'bnom pensier tudai sepre attrauerlo, tu, e moi pari son tuttimendaci, Onta hai gra parte del modo fommerfo, cortuoiconfigli peruerii, e fallaci, vo perdonare e vo far ciò ch'io voglio & animici miei ficom'iofoglio: onorque Risponde POdiouste solonois M Io venniqui con vna spada immano an peristarreco, e messimilielmetto, io fon di Saranaffo Capitaho; de b attengo volentier quel ch'io prometto quad io vedo per texta il sague vmano lo tivotrei Signor sempre seruire, mi genera à vederlo gran diletto, e tengo sempre il mio cattal fellaro, per effer presto presto in ognilato, i 21010 La Caritadice all'Odio. h sois Che fai tu qui, à Denvon dell'Inferno Riffande l'Odio a la con Co Deh guarda come parla con ischerno. La Carità dice all'Anima; e li parte. de la communa Segnati presto, che sen'andrà via. Guarda perche nonvuoi che io ci flia. Parresi l'Odio vantandoss. O quare brighe, oh quante occifioning

to,

inte

44

14:

ILL

erig

mien

26

nzi

nzi

rectuo,

rechio

hiarde

ardo

0,

101

tardo

ho bucho affai nelle Religionio a entrospera conventi in ogni calla, metto l'un l'alero in gran division la facendo mormorar di chi fauella, poi mi metto in camino, e in poc'hore

L'Angelo conforta l'Anima I Anima mia tu bai hauro affedio ma 2 n. I però l'Odio affai tilla contufbata, alminico internal non vien martedio, pur che tiri all'inferno la brigara, a questo io tivo dare vn buon rimedio che tu farai più presto consolata quando tu tiritrouisi tediola, fa oracion, leggi, ò fa opta pietola

L'Animatajorationes, il sinos Fammi Signore vn' Aquila volante in ch'io vegata te fenz altro impedimeto e ch'io con le tue gratie giuste, e sante, mi facci vn degno, e nobil'ornamento ose'l'mio cuor fatt'e di diamantero H tu lo puor liquefare in yn momento. fammi andar per la lanta, e recta via ch'lo trouite Giesv speranza mia. mà questo Corpo m'è molto molesto, che s'io voglio vegliare, vuol dormire, ogni po' di dilagio lo ta melto e comincia di fatto à impalidire, la Senfualità che vede questo, mi dice tu vorraivolar senz'ale, e dare vn buon guadagno allo spedale

La Sensualità dice all'Anima. Tu hai detto di me, io t'hosentita, e di ch'ioson cagion d'ognidifetto. tu vorresti ire al Ciel così vestita, io ti vo'dire il ver lenza risperto, à me par che cu lia tutta sinarrita. faresti il meglio a percuoterri il petto. on fon pornie facte in Città, e in Castella non vorresti patir caldo, ne gielo,

e calzata, evestita andare in Cielo. al La ragione dice all'Animaor no Deh dinimi Anima miajche hai hauro, Io ti daro a mangiar pan di saggina, 11 io m'ero appiito appiito adormétata, & ho vditovn parlar tanto acuto, ch'io mi son tuttaquanta trauagliata. che cosi si gastiga chiunque erra, Risponde l'Anima. La Sensualita, che ha saputo come dilei mison rammaricata, parlando a Dio nelle mie oratione la ricordai con gran derisione. La Ragione risponde. Bisogneria, che tu sussisteruente, e pri credelsi à chi ben ti configlia, Mitivilgueresti immantinente st come tu vedi che l'alza le tiglia. ell'évna bestiaccia si insolente, mas bilogna non lasciar punto la briglia, 🕡 battila spesso senza discretione, 5 Life non glimostrar mai compassione. Hor odi me, e i tuoi oreechi inchina, « vuole il Signor ch'io sia di te regina. L'Anima dice alla Ragionel ust La m'ha affalita con si grande ardires ch'io ho créduto che la mi disfaccia, m col collo torto, e dice pissi passi, dice che al tutto io ladebba obbedire ¿ con parole, e con fatti mi minaccia, io non so che mi far ne che mi dire La Ragione. Doneui tutta aprirti nelle braccia, epigliare vna mazza tanto groffa, eromperglila carne, e tutte l'ossa? La Sénfualità dice. Deh guarda chi mi ctede foggiogare, I · jo to vorrò veder chi ha pin forte: quado facello ognun milita ascoltare che ri sia tillo accomodato in dosso: e done vo ognun mi aprele porte, dice qualla Ragione lo vo imperare Segue a sould its is Pensa di vendicarti qualche poco e'che'è Regina di tutte le Corte,

a me par'ella vna Donna assai strana, i di quella grande, e singulare ingiuria,

brutta, superbny ritrofa, villana. La Ragione dice alla Senfialità. e ber dell'acqua, e poi dormir in terra, vedrai vn po's'io son Re, ò Regina, quest'è il voler della Bonta diuina, ch'ognu che viuestia coreto in guerra, fatt'ogni spesa ru sei la fantesca. La Senfualità. deh stà vn po'a veder che bella tresca. Io lon venuta qui pel mio mal'anno, deh stàvn po' a veder che harò da fare io fi mene vo, costor qui che diranno a quello modo non ci posso stare, Oliohio misento benevn grandiastanno, eglic ch'ionon mi sò deliberare, questa Ragione è solo hipocritia, che m'ha tolto a combatter tuttauia. M'incresce assai di te ch'ai questo sprone, bisogneria chetustella cauassi, approf tà a mio modo piglia vn buon bastone dagli nel capo, e fa glielo fracalsi, of la stàil dife la notte inginocchione gli pare hauer col dito, tocco il Cielo poi alla fine ha folo yn po di zelo. Pigliaqualche piacer, fà à mio modo, che a darli vn po dispallo glie douuto on Rifponde l'Anima. D'acconfentir mison dispossa in sodo eti vo dire en pensier che ho hauto difarmi vna ghirlanda con vn nodo. come di quelle che già ho veduto. Oravn Demonio dice. Fatti vn vestito di velluto rosso,

103

io

DOL

. fe

Non

1

Tun

el e riceuelli essendo nel tal lunco; non è peccato tal'hor la luffuria. Il Io ti detti la veste d'innogentia, L'Anima acconsente, e dice. lo acconsento acciò che tu m'hai detto, & ogni cosa metterò à effetto. Egitè me'qualche volta vendicarfi & fare vn sol peccaro, che poi cento pero che fotto i piè d'ognun gettath, sempre non si ritroua l'huom conteto, anco non sivuol sempre humiliarsi Per te discesi dal paterno seno, & se matio lo fecirio mene pento, io l'ho prouato, e certo lo tengh'io che ognispiration non vien da Dio.

1

2,

Iterra,

Da,

40

12,

NIGHT2

trefca,

dafare

DIL

re,1

2)

anno,

3,5 1

auia.

prone,

310

1, . .

anc .

10

Elo

0.

10,

louuto

ido

DIL

odo,

10.

ings,

aftone «

Dio chiama l'Anima: Doue vai tu diletta anima mia, ascolta meche sono il tuo Signore che t'ho creata per mia cortesia shall Imagine mia con tanto aniore, tu hai lasciata la diritta via, . feguitando il nimico pien di errore, voltati à me non mi far resistenza, ch'io t'ho aspettato, e aspetto a penite-L'Anima contrita orando. (2a

Non merito da re essere vdita pe'mici graui pensieri, iniqui, e stolti io ho la tuabontà tanto schernita ch'io non son degna che tu nuti volti, esenzate io son come smarrita nessun no trono che'l mio cor cotorti, so tu Signor ch'ai p me il sague sparso, no misoccorri, ogni rimedio è scarso. Segue.

Tu m'hai già mille volte tocco il cuore, & io di no t'offender t'ho promesso & ogni di commetto qualche errore Tu richiedi da me essere amato dinanzi a te la mia colpa confello, tu sei l'onnipotente Creatore, che già infinite volte m'hai concesso Giesv Giesv, habbi di me pieta fammi sar sempre la tua volontà.

C. Dio risponde, the Manufacturity che tu la mantenessi immaculata, porfice il braccio di beniuolentia per dimofrar quanto tu m'eri grata fe tu pensassi ia mia gran clementia da me non ti saresti discostara, altro uon cerco che la tua salute. però t'ho tanto ornata di virtute.

& venni a ricercar la persa dramma. e le membra infantil posi iul fieno per dare à te di vittotia la palma; . domanda Ieremia, che dice a pieno quanto patito io ho per saluar l'alma cosi tutti i Proteti han profetato, ch'io doueuo morir pel tuo peccato.

Oh le tu ripenlalsi quant'io t'amo e stessi attenta ad vdir la mia voce. tu rimarresti come pesce al'Amo, nessuna cosa ti sarebbe atroce anima mia la tua salute bramo, ... e sol perquesto ascesi in sula Croce. pensa che sol l'Amor mi tien confitto. e tu m'hai tante volte derelitto.

E quest'ho fatto perche tu mi guardi e che ditanto amor tu non sia ingrata perche il tornare à me non è mai rardi e la mia gratia è sempre preparata, gliè maraniglia cometu non ardi, e non riami, essendo tanto amata, perche proprietà è di quel ch'ama, di transformarsi in quel che sempre

Rispondel'Anima. (brama donami gratia ch'io lo possa fare, il mio cuor fia di te tauto infiammato che altra cosa io non possa pensare. acciò ch'io venga al tuo regno beato e in sempiterno ti possa laudare.

che la Pridenza adopera in un tratto. riempi medi quello amoridiumo, come facelli il diletto Agostino. . O Egliè una l'indenza stolta, e vana e quest'è circa le cose delimondo, Dio chiama le Virtu Cardinali. a quella piace hauer la laude humana O Virth degne d'ogni priuilegio, non curando fruire il Ciel giocondo, 10 vo' che la mia plasma visitiate, e quanta gente manda alla via piana 3 col parlat voltro benigno, & egregio, in ogni operation la confortiate; tanto che molti sene vanno al tondo che per hauer questa prindenza ria, e che la venga nel Diuin collegio, e nel cospetto mio la presentiate; n'è iti molti per la mala via. ornate quella di vostre virtute, la la Toti conforto che tu sia prudente così giugnerà al porto di la lute: 3 in tutte l'opere tue come il Serpente. Rispondano insieme le virtu. La Temperanza. Noi fiam parate benigno Signore Temperanza si chiama il nonie mio, o fare ogni cosa à ma laude, & honore, Partonfi le Virture mentre vanno dicono quelta flanza: 13/11/03 Ringratiato sia tu Bonta infinita, ol da ch'hai fatto all'Alma tanti benefitij la tua benignirà tanto s'inchina; lo per campar lei da gl'infernal suplicif son le Virtupérfetta medicina, da poterla mondar da tutti i vitij, s e rimenarla in Ciel dan'ella venne, che gustar possa quel tonte perhenne, Hor giunte, la Prudenza dice. Io son quella Virtu detta Prudenza, che infra le quattro fon la principale di lieua l'animo suo imperuoso, di li la quando glioccorre qualche diferentia, subbito guardo se gue hene, ò male e con quel po chi ho d'intelligentia

dico questo non vo', questo mi cale,

però che Dio in ha dato quest'y ffirio

vo'che Dio sempre ne sia ringratiato

& io habbia la parte condecente, b

cosi procedere ordinatamente,

fara l'eterito Dio più honorato,

facendo quelto ognun fiafarisfacto,

ouse il preposto à me sia sublimato, i

In ruttequante le cose occorrente,

e delle Cardinal fon la seconda, I e pensorempre cheru piaciai Droje (1) tutta fia da peccati netta, e monda, lieua dal cuor con ogni tuo delio crò che tu puni pensar che ti cotonda, e legui me, che tengo il principato del regno turro, estorti sempre allato. Dice quel gran Filosoto pagano, 2. 07 I Tallio da tutto'l mondo nominato, s come la Temperanza ha torte mano, e regge il cuor dell'huom quad'è irato le qualche volta noi qi perturbiamo e nel turbarci il sangue è riscaldato malsimameute il fa chi è furiolo. La Teperanza acquiita quell'honore, che quel che la possibile è sapiente, ella t'adorna d'vn certo decore che turto ciò che fà, fa rettamente, che in ogni cola io dia retto giuditio, della sua volonta è possessore, non può nessuno contradirgli niente, quel che di tal virtu è ornato, e cinto da nessun vitio mai può esser vinto. L'Anima risponde. Sorella il tuo parlar m'è si piaciuto, che sempre il vo' tener nella memoria e vo'seguirti come gliè douuto,

CITI

Sub

Etn

cl

ch

Odin

ch

er

el

106

Y

. 10

Dice

alaude

a laude del Signore, & a sea gloria che di mandatti à te gli sia piaciuto, acciò ch'io neriporti la vittoria, che mi puoi sar rutta lucente, e bella.

Subter te crie appetitus tuus,

Tatto.

316

0,

nana

Indo,

oppo

ia,

sonte,

110,

)10,

hda,

10

otonda,

pato tallaro,

nato,

nano,

it irato

amo

date

0

ore,

gic,

niente,

cinto

10,

moria

2UGG

piana T

in questa vita essendo combattuta, al quarto capo Io credo hauer letto che l'appetito, secondo natura, all'huó debbe mai sépre star suggetto e lui l'ha a dominar senza paura, in questo modo viue giusto, e retto, che chi senza ragion sarà viuuto, si può agguaglare à vn'animal bruto.

in questa vita essendo combattuta, e nell'opere tue quantunque sante, abbraccia la Fortezza che t'aiuta le insidic del Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son tali, e tante e qualch'vna ne viene sconosciuta, vien có suoi falsi ingani il Demon son son con setto de l'ali ingani il Demon son son con setto de l'ali ingani il Demon son son con setto de l'ali ingani il Demon son son con setto de l'ali ingani il Demon son son con setto de l'ali ingani il Demon son son con setto de l'ali ingani il Demon son con setto de l'ali ingani il d'ali ingani il d'ali ingani il d'ali ingani il d'ali ing

Odi nel Salmo il diuoto Cantore, che l'huo ch'in grad'onore è sublimato e non conosce il stato inferiore al Giumento debb'essere agguagliato, però Anima mia alza il tuo cuore, e riconcosci quel che t'ha creato, terrai la via del mezzo in ogni cosa, e sarà la tua mente gratiosa.

Io son la terza delle Cardinale
virtu, Fortezza per nome chiamata
e intutte le battaglie trionsale,
fui sempre da gli antichi sublimata per
dipoi ancor nella gloria eternale son
son sempre stata assai magnificata e
ison coronata di tante corone sono di
quanto patito io ho persecutione.

Dice al primo capitol San Giouanni, i)
confortari, e sta pur robusto, e forte,
stà fermo, e forte, e suggirai gl'inganni
del gran Satan, e la sua aspra sorte
cosi si ascende a quei celesti scanni
di quella trionsante, e degna corte,
e quelli ch'io consortai al martirio.

lassis son hor selici in Cici empirio.
Tullio dice di me questa parola
ch'ognu veg'à imparar alla mia senota
Dice, che il nome di virtù sis dato
alla sortezza a quella appropriato,
non sendo per l'addietro conosciute
la grandezza, e valor della virture.
Bisogna che tu sia sorte, e costante
in questa vita essendo combattuta,
e nell'opere tue quantunque sante,
abbraccia la Fortezza che t'aiuta
le insidic del Demon son tali, e tante
e qualch'yna ne viene sconosciuta,
vien co suoi falsi ingăni il Demon rio.

Rispondel'Anima.

O Virtù pretiose, io non pensauo
a questo si grá dó che Dio m'ha satto
della Fortezza, e non lo ringratiauo
in ogni opra sarò pronta in ogn'atto
forte, ohimè quato lassa mi trouauo
dimenticauo quasi che in vn tratto,
ò se ogni creatura ripensassi
à i don di Dio, nó credo mai peccassi.
Risponde la Fortezza.

Non potria tutto'l mondo superare colui che ha la Fortezza in copagnia, sia chi si vuol; se non si vuol mutare, egli ha libero arbitrio turtania, quest'armadura indosso vso portare e la Colonna, ch'è-l'insegna mia, che la Fortezza ancor rapisce il Cielo, lo dice San Matteo nell'Euangelio.

La Giustitia dice.

Io son chiamata per nome Giustitia, infra le quattro tengo il principato accompagnai l'Angelica militia, quando l'infernal Drago su cacciato con turto il Paradiso ho amicitia, e'i nome mio à Cristo è assimigliato

foi di Giusticia, è lo infinito bene. e quel che la Giustitia, in se mantiene. Io ti vo' dir di quello estremo punto L'Anima dice alla Giustitia.

Dimmi Giustitia qual'è il tuo officio. Risponde la Giustitia.

To son contenta che tu n'habbi inditio.

Segue.

Luffitio mio è quello, io tel vo'dire, dare à ciascun quel che gli si conviene à Dio honore, & a lui obedire, come Signore, e dator d'ogni bène, non vo' l'altrui, ma bene il mio largire alla Giultitia così s'appartiene, e chi non fa così non sarà giusto, e non può hauer ne spirito, ne gusto.

Punisce Dio l'ingrato peccatore ancor che non lo faccia volentieri, ma quando il vede tanto transgressore nell'opre, nel parlare, e ne pentieri, la sua Giustitia con molto rigore, operar vuol quanto li fa mestieri, batte, e gastiga il peccator maluagio quado più forte, e quando più adagio.

Non vorrebbe mai Dio dar punitione, chesua propietà è perdonare, ma quando vede quella ostinatione egliè forzato à douer gastigare, guai à colui, che non ha contritione c indugia pure à douerfi emendare, E questo vaso è cosi pretioso, che la Giustitia vorrà il suo douere. bramerà il tempo, e no lo potrà hauere

Dice l'anima da se.

Oh padre Adam quanto fulli crudele à mangiar di quel pomo à te vietato ben'è stato per not amaro fele, che l'human genere hai contaminato fe aó che Cristo più dolce che'l mele Veggo quest'Alma tanto impaurita, Gel suo lacrato Singue ei ha lauato, ructiandauamo al baratro infernale sern fusti innentor di questo male.

cose chetorse non pensaiti nai, quad'vn si vede à quell'estremo giunto ei si ritroua quini come sai afflitto con rammarico, dismunto, la coscienza gli da pene, e guai, meritamente èposta in agonia, perche sentenza aspecta, ò buona, ò ria. O se ciascun tal'hor seco pensassi

1010

Elon

Erol

0

0

Sanda La Giultinia . La Sanda &

quanto d'Innio è grande la Giustitia, maicredo che nessun si rallegrassi, nè che peccassi per propria malitia, ma oggidi quest'intelletti grassi son tutti dati all'otio, e alla pigritia, dice Dauid con la sua voce amena di Giustitia è la destra di Dio piena.

La Misericordia dice. Merce, merce à Giustitia diuina, habbi pietà dell'Alma pellegrina, Io son figliuola dello Imperatore, per nome detta la Misericordia, metto pace fra Dio, e'l peccatore quando con lui si troua in discordia però Giustitia santa per mio amore con ciascun'alma fa pace, e concordia. perdona volentiei à chiunque erra, che son rinchiusi in vn vaso di terra.

nel quale stà rinchiusa questa gioia, la qual vale vn tesoro pretioso, dene star quiui fin che't corpo muoia. se gl'intendessi quanto è sastidioso, senzialcun dubbio gli verrebbe à noia é chiederebbe d'esserne cauara per ritornare à quel che l'ha creata: io non vorreiche la si disperassi, la virtù con Iddio stà sempre vnita. ancor la mia confua bonta contaisi

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze PALATINO E.6.7.56.1.7.

mentre che l'Alma restain questa vita dilaccitroua presi tutti i passi, però bisogna à lei il diuino aiuto, che senza quello ogni cosa è perduto. Ora si parte la Giustitia con tutte Esce fuora la Pouerra, la Patieza, e La Pouertà dice. I'Vmilt4.

lunto

10,

,0 m3.

Airia,

il, tia,

fig

ore

11,

173.

111012

2 11013

0,

13.

ordia

Io son la Pouerta, è Città mia, che non ho chi mi vogli in copagnia.

E son quella virtuche da Potenti son rifiutara, e mandara al profoudo non è nessun che di me si contenti, c son odiata in tutto quanto 1 mondo, ognun và dietro a ricchi,e bei presenti Io posso andar sicura dou'io voglio, ma io'di mendicar non mi vergogno, perche gliè di me scritto nel Vangelo, quel che mi segue hara'l regno del cie-

Ero con Cristo in quel presepio sato, (lo accompagnalo quei trentatre anni, volse vestirsi del mio sacro manto, e cosifece il precursor Giouanni, quel che mi segue in pouertà, en piato goderà sempre quei felici scanni che le ricchezze, gli stati; el tesoro,

sono al genere human di gra martoro. Ognun dice và in pace, e và in buon'ofa, non è nessun che in casa sua mi voglia, quend'io giungo alla fera mistòfuora, tremando spesso come al vento toglia, ma il mio Signor che mai non dimora d'ogni dolore, e tormento mi spoglialo mi trouai quando Giesu su morto e vuol ch'io sia nel Ciel felice pianta però mi chiamo la Pouertà santa.

La Patienza.

O Popul mio, io son la Patienza, che più non ho chi mi dia audienza.

O degna Pouertà virtù perfetta, che tato fusti accetta al Verbo eterno che per sus mona sposa r'hebbe cletta, Non disse Crisso al Padre con isdegne

e ti sposò nell'vtero materno, selice à quella che tistà suggetta, nel Ciel sarà felice in sempiterno, e' non si può godere in questa vita; e'l Paradiso haucre alla partita. l'altre virtu: l'Anima riman sola, Sorella mia noi non siam più amate, nè quasi da persona conosciute, e'si può dir che noi siam sotterrate, l'opere nostre non son più vedute, vn tempo fii ch'erauamo cercate, beato à quel che ci haues possedute, non c'è più gence che vada al deserto,

La Pouerta risponde. Hor si facessi pur bene al coperto. esò ch'io nou sarò panto inuidiata nó c'è chi scriuer vogliasu'l mio toglio io sò che non sarò aunelenata, in modo che assai m'atfliggo, e doglio chela periettion quali è mancata, non è più il tempo de' Padri passati, ch'erano pouer, vili, e disprezzati. La Patienza.

Chipenta andareal Ciel per altra via che per patir, si trouarà inganuato, Giesu diletto figliuol di Maria, n'ha dato esépio, à ciascuno n'ha inseò infinita, & alta Monarchia, (gnato che di niente haue il mondo creato, e nel presepio volle tra' Giumenti il suo corpo riporre in tanti stenti, à veder quella horrenda passione, accompagnalo all'Oration nell'Orto, dipoi n'vici pien d'ogni afflizione, a' Discepolisuoi dette conforto, che stessin forti nella tentazione, venne la turba, é quel Lupo rapace che lo tradi co'l segno della pace. »

non perdonar che ciascuno scrudele a perche nonstame vostito pourcelles ma di gran patienza mostrò segno? sendo potato d'aceto, e ditele, stando confitto su quell'alto legno, quella sua bocca più dolce che'l mele perdona disse, à costor che hon sanno ò Padre eterno quel che lor si fanno, Imagine d'Iddio eccelsa, e degna

Per dimostrarci che s'hauea à patire, elesse su la Croce di morire. 11 040 37 317

Ora dice l'Vmiltà.

L'Vmiltade son'io fratei diletti, oggi non c'è nessun che mi raccerri,

Io me ne vò pel mondo quafi errando, mi marauiglio del genere humano, che morir deue, ne sà doue, ò quando de Risponde l'Anima. questo non è più viuer da Cristiano ognuno alle virtu ha dato bando, non già così fece il buon Publicano che diceua Signore, io ho peccaro, e in casa sen'andò giustificato.

Vestiteur di Cristo, o gente stolte nonvauuedetevoi che'l tempo vola, quando le forze visaranno tolte, non potrete mai più parlar parola, se voi sarete ne' vitij rinuolte, fie com hauer addollo vna gran mole che presto presto ne verrà la morte. òmiseri, d'infelici peccatori, d'alla

fuggite il modo, clue pope, e onori, Non entra in Paradiso Parroganza, non la superhia, non l'ambitione, no l'ira, o l'odio, o ver la maggioraza, non quel che cerca ogni lodisfatione no quel che fa co Dio tropp'à fidanza, non chi ha pieno il cuor di adulatione non entra in Paradilo alcun diferto.

Andiam cercando care mie forelle per tutto'l modo vn po'nostra vétura, se nel gregge di Cristo vna di quelle ei riceuelsi cou la mente pura, de viuer de Cristian tanto infelice,

non vorrei gli facelsimo pauras: ch'oggidile virtu non son richieste, ma fassi honorea chi ha belle veite.

Giunte all'Anima, la Ponerta dice. dice.

OH

Odi

Apin

ta

to

ch

O du

100

d

noi siam venute qui in habito vile, quel che del suo Signor porta l'integna non cura vostir pouero, e humile, l'eterno Rè, che nel ciel viue, e regna alla destra del Padre in gran ledile, dice con lasna bocca tal parole, iobImiti me, chi seguitar mi vuole.

Io ho caro sentire il tuo parlare, che per la ilradatua vo caminare.

-> La Pouertà risponde. Viui pouera, vile, e disprezzata, non ri curar del mondo di niente, tanto sarai a Dio accetta, e grata, lendo poco apprezzata dalla gente la Vmiltati sia raccomandara, la Patienza abbraccia firettamente, e ciascuna virtù tien ferma, e forte, .sloud.LiVmilta. surger as well and get

Vorrei poter tutto il mondo abbracciare. e nel Costato quel metter di Carro che si potessi con lui confermare, e far del Cielo sempiterno acquillo. altro non deue l'huom desiderare, com'io n'ho pel passaro moltivisto, ma'oggidila tede è indebolita, e sol si prezza questa mortalvira. no v'etra quel che à pro no le suggetto Io mi ricordo quanto fui selice nel vecchiatestameto, e poi nel nuono" pareno vna sublime Imperatrice & horvedo in che stato mi ritrouo.

qual tu sei ora io lo conosco, e prouo l'Vmiltà ciaschedun la mada al sondo sol la Superbia regna in questo modo. Se l'acqua ch'è nel mar lingue crea si Risponde l'Anima.

O Humiltà, il tuo dolce parlare m'ha fatta tuttaquanta liquelare, il quando ch' io son da'vicij superata, che poss'iosar ch'io ne sia liberata.

Risponde l'Anima.

vile,

lilicent

regna

16

dile

S#.

UK.

Odi il Cantor dello Spirito Santo quand'ei si ritrouaua hauere errato, ci si gettaua in terra con gran pianto O Dio bene infinito, ò Dio immenso e dicena Signore, io ho-peccato, ouell'humiltà a'Dio piaceua tanto, che in vn mométo gl'hauea perdonato Non è il più dolce, e più felice stato, di luicon la sua bocca disse Dio, Trouato ho vn'huotno secodo il cuor Orasi partono le Virtu, el'Angelo dice.

Anima mia non ti fia mai tediolo seruire à Dio, e consui conformarti, Ate mi do signor clemente, e pio, tanto li piace il viuer virtuolo, con le virtù ha voluto adornarti, & cranto benigno, e gratiolo chevuoltutti ipeccati perdonarti, fia sempre tu 2 lui obediente, e fa che tu non manchi di niente.

O quanto t'ama, e quanto amorti porta il buon Giesu, che tanto ben ti vuole a patienza, & humiltà ri cforta & altro che il cuor da te non vuole, daglielo stietto, e non glielo tor mai, ebuon per tese tu mi credetal.

I don di Dio son pietre pretiose, ciascun le doucrebbe conscruare, non palesarle, ma tenerle ascose, che il adri non le venghino a rubare, ripenfaspesso spesso a queste cose, di ringtatiarlo mai non ti fatiate, non latisfar aiente alle tue voglie,

mangia de' frutti, e lascia star le soglie. Dice l'Anima orando.

t le Stelle del Cielo ancor l'Arena che stà sul Lito, lingue germinassi per ringratiar tua Maesta serena, e ciaschedun à Diolaude cantassi. e il sangue fussi tratto d'ogni vena, & in gran copia lingue si facessi, non credo gratie à Dio réder potessi. Ora canta.

ò quanto douresti esser ringratiato, considerando il tuo amore intenso, il qual'è questo à che tu m'hai chiamasol per donarmi il tuo regno beato(ro (mio. S'io non t'amassi sarei bene ingrato, e se à te non donassi l'esser mio, tu sei quel somo ben che m'hai cresto e voglio à te seruir tuti i miei anni, altro chete non bramo, e hou disso. Io ho fuggito il mondo pien d'affanni,

doue si trouz sol doglia, e mestitia, ben'è infelice chi veste i suoi panni. Et mostra nel principio la leritia, e di douer donar pacc, e riposo, dipoi non dà se non pianto, e trissitia. O mondo cieco, falso, e tenebroso, che hai tanti amatori in questa vita,

e no mostri il velen c'hai detro ascoso. Per dolenti poi targlialla partita. Dio dice all'Anima.

Quando ch'io detti a Moise la Legge, la prima cosa gli chiesi l'Amore, che chi con questo si gouerna e regge non cade facilmente nell'errore, & è come vna pecora nel gregge, la qual'è ben guardata dal Paltore,

amorti detti, camorti donando, & altro che amor non vò cercando. Hor fa Anima mia d'esser seruente, e li tuoi voti osserua tutti quanti, all'obbedir sia pronta, e diligente, la Castità saranno li diamanti, ama la Pouertà ardentemente, e cosssempre mi starai dananti e tutti vitij metterai da banda, de vuoi che la mia gratia in te si spanda Vadunque con la miabenedittione,

stà tutta in te, e d'ogni amor tispoglia Anima mia stà sorte, e non temere io ti darò ogni consolatione chetu mi chiederai, e sia che voglia le pur, ti vien qualche tribulatione, nontivoltare come al vento foglia, che la corona è de' perseueranti, çosi l'hanno acquissata tutti i Santi-

L'Anima sentendosi aggrauare da vna grande infermità dice.

O m'è venuto tanto mal'addosso, che più star ritta niente non posso, che vuol dir questo, mi manca la vita, Giesii, Giesii, dolce Signore aita.

Dice il Demonio a'suoi com-

pagni. State lu compagnoni in vn momento che bora è il tépo di fare il guadagno

andate all'Alma con grande spauento ch'io no la perda, che forte mi lagno io gli voldar si aspro, e gran tormento voi tutti che restate, fate vn bagno di funca, e zolto con pece bollente,

ch'io ve la vo' gettare immantinento. L'Angelo vede che l'Alma è fuit dipartirlidal corpo, dice.

Fratei diletti venite à guardarla, acciò che niun demon possa toccarla. L'Angelo si volta à Dio.

O Signormio quell'Alma è su'i passare

deli dagliaiuro te ne voi pregare.

OR

10

60

gó

chi

KO

che

Partit

Lafuc

10

che

d'or

leip

Chi

HI

(0)

Option

120

faci

Salke

Orativolge à gli spiriti, edica O spiriti infernal ribelli à Dio, andate, che per voi nonc'è che fare, io l'ho guardata, & è l'vifitio mio, non vi penfare d'hauerla à toccare, ell'hà sempre adempiuto con desso ciascuna spiration senza mancare, hor d'ogni cosa l'harà il pagamento però di qui partite in vomomento.

Ora conforta l'Anima. pensa sempre à Giesu tuo caro sposo le l'nunico infernal ti par vedere, rimettici in quel sangue pretiolo, la rua speraza in Dio sol debbi hauere, ch'è quella che t'ha dato ogni ripofo tutta t'humilia nel divin cospetto, questo piace al Signor, e gliè accerto.

Vu Demonio dice a gl'Angeli. Andate via, voi ci fate vn gran torto, che la giustitia, e la ragion non vuole, l'ha come noi seguiro il camin corro. e tenut'hala Fede con parole, testè ch'il corpo è già quasi che mosto perche va po nel suo pensier si duole voigli moltrate la faccia serena, iolavo'menar via con doglia, e pena-Risponde l'Angelo al.

Demonio. Hamana cola è il calcare in errore, & Angelica cosa è il rileuarsi, di tutti quanti i vitij,vn'è il maggiore e quest'è propriamente il disperarsi sel'almaha del suo fallo vu gra dolore & è dispost'a volere, emendarsi, & quella tal non s'ha dare al suplicio

sol diabolica cos'è star nel vitio. L'Angelo fa oratione. per l'Anima.

O Rè de Rè, à Signor mio verace, april resor della rua gran pietade e la sententia dà come à te piace per virtù della rua diuinitade, messun non potrà mai esser capace, quanto sia grande la tua caritade sententia dà secondo l'honor tuo, che sia contento il desiderio suo.

are,

0, 1

ite,

C,

nio

KO2 :

G X

ire |

olcc

5

211

lauere,

polo

cetto

4. 11

10,

vuole,

orto,

360

mond

DICE

I D

: penda

()

re,

PIOTO

arli

dolore

litio

7

0,

Risponde Dio.

Io son contento che la venghi al regno,
il qual su ab eterno preparato,
a ciaschedun che non se ne sa indegno
cosi di mio voter è sempre stato,
nó poteno mostrarne maggior segno,
ch'auere il sangue mio tutto versato
de quest'è la mia vitima sententia

che la venghi a fruir la mia presentia. L'Angelo dice.

Partite tutti la sentenza è data, sonate per dolcezza vna calata, Partonsi li demoni, e si canta.

In su quel monte doue stà il Signore

v'e vna sontana traboccante, e bella

Vi

che sempre getta vn mirabil liquore

d'oro, e d'argento v'è la sua cannella,

le sponde di smeraldi, e d'oro sine

e tuta la Città circonda quella.

Salite al monte à alme pereggine.

Salite al monte ò alme peregrine,
falite al monte, & la fu trouarete
fopr'abbondante le gratie diuine.
Ora la Giustitia, e la Misericordia
mettono in mezzo l'Anima, e
l'Angelo è lor guida, & và innanzi a rassegnarla a San
Michele.

O principal di tutta la militia
io tassegno quest'alma in tua presentia
laqual del modo havint'ogni malitia,
faceudo a tutto il mondo resistentia
mostragli il volto tuo pien di lettitia,

con dolci segni di beninolentia.

dipoi pensat'il merito, e l'acquillo
la rassegniamo al tribunal di Caisro.
L'Anima porge il talento d'oro,
e San Michele lo riceue, e d'ec.
Quest'è vn peso d'oro molto sino,
saringratiato quel Verbo duino.
L'Angelo, e San Michele rassegnono l'Anima a Dio,
e Dio dice.
Cui immago est, & superscriptiot

Risponde l'Angelo.

Signor quest'è quell'Alma eccellétissima
, la qual tu desti alla custodia mia
che sépre è stata all'obedir prótissima
é e con seruore a ogni opera pia,
nel conuersar, a ciaseun benignissima,
tanto satt'ha quant'il tuo cuor desia,
mille gradi di gloria ell'ha acquistato.

Mille gradi di gloria gli sia dato. Segue.

Vieni colomba mia tutta formosa
vieni diletta al tuo diletto sposo
vieni nel mio Giardino, ò speciosa,
vieni ch'io t'amo, e di te son gelosa
vieni ch'io t'ho eletta per mia sposa
vieni nel suogo pien d'ogni riposo,
vieni talamo mio ornato, e bello,
vien ch'io t'ho sposata col mio anello.

Hora si canta sia lodato il Nome di Giesv.

O felice Alma, chedal corpo sciolea
e per amor congiunta col tuo Dio,
la vita t'è donata, e non t'è tolta,
perche con sede, carità, e desio
nel sangue di Gusv scirtutta inuolta
sei fattaricca d'vn prezzo si pio
e con vesta si bella, & nupriale,
al conuito starai Celestiale.

O giusto Dio, ò eterno Signore, so lo ho pensaco con ogni equient oft'alma ha scritto in niezzo della fróil nome tuo, e con vn gran feruore (te spregiat'ha'l médo có sue voglie prote ha cerco te come padre e Pastore, ete desia come il Ceruio la fonte, fopra cinque talenti che gl'ha dati, & altri ciuque ella u'ha acquistati,

i pensier, le parole, e l'attione, io l'hò trouata piena di bontà, al a e giuste son le sue operatione, però nel sen della tua gran pieta la fià accolta, perche l'ha ragione p del Sanguetuo gl'harapetto le porte, & hala fatta degna di tal forte.

Kilponde Dia.

ACTION OF THE

a tilion of street la few pairs of

With an a clean of lope of present a plant mig time on about the laugus

infolior abnoration or or or or or

a consider the case of present the present of

si qual fusb eterno propurace,

เมลา เกาะสาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชาวาราชา on the common suggest the comments

To contento chefaveaghia IMILA LI ICONALISA

In Siena alla Loggia del Papa. 1608,



THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

- un a deliverence STORE STATE OF THE PERSON IN

The time to the to the opposite the

Brache Comments, vice

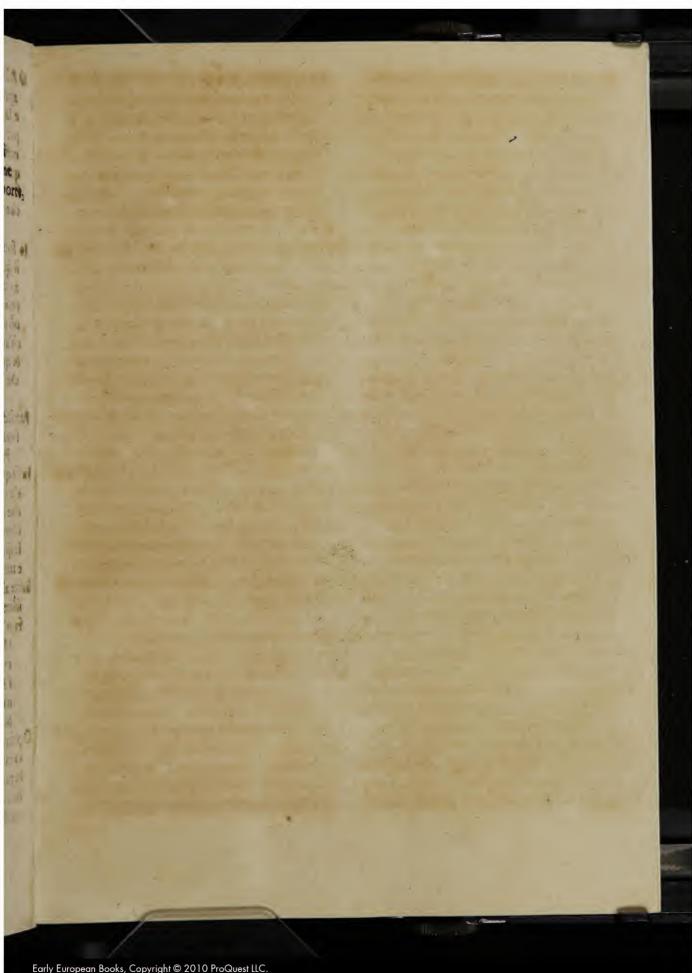

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.1.7.

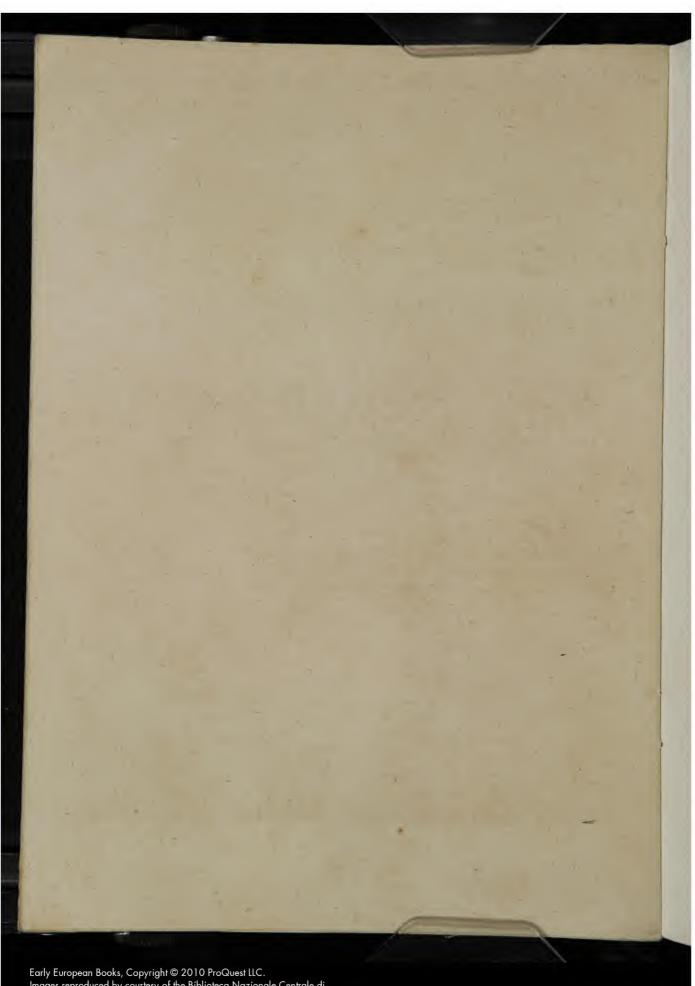

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.1.7.

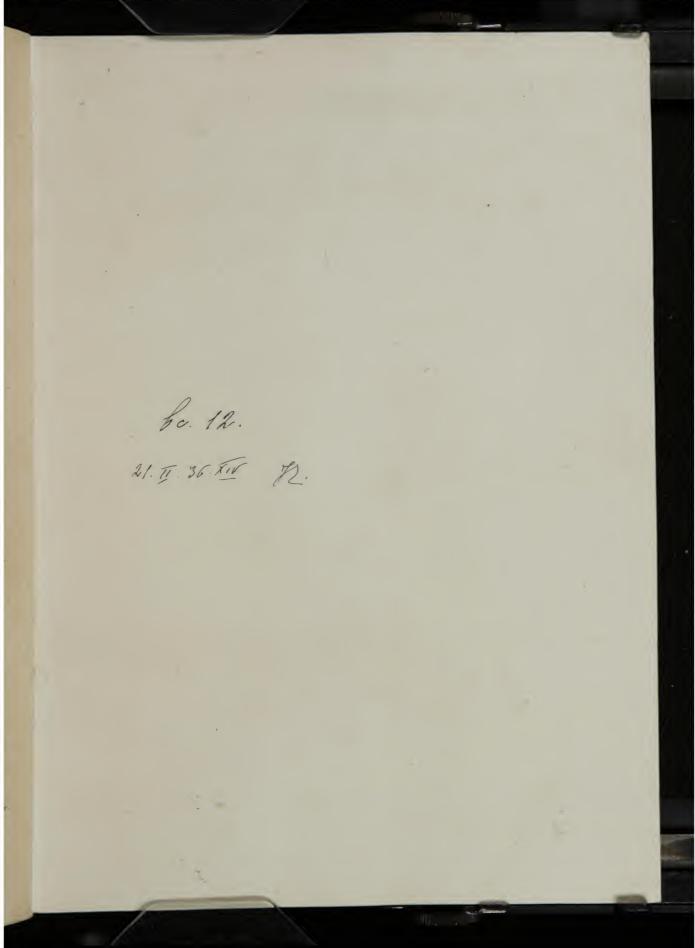

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.1.7.